



B. Prov.
Miscellanea
372





Designates Consider

-

# DE MEDICINÆ

CHIRURGIEVE

PRESTANTIA ET AUCTORITATE

EPISTOLÆDUÆ

# MICHAELIS BONANNI

PRIMARII CHIRURGI STUDIO

PRIMUM EDITÆ.





NEAPOLI MDCCLXXXIX



# ERUDITO LECTORI

## MICHAEL BONANNUS.

### THE MEN

D1

Quum in Commentario de Vita, Muniis, & scriptis Francisci Serai, Viri de Medicina egregie meriti, mihique amicissimi legissem, a Decano Facultatis Medicæ Parisiensis anno MDCCXLVIII. ad Regiæ nostræ Universitatis Medicinæ Professores epistolam missam esse, qua is Facultatis totius nomine querebatur de vi a conterraneis Chirurgis suis in Medicinam illata, & consilium opemque simul ab Regiæ hujus Universitatis Medicinæ Professoribus quærebat, eique a Francisco Serao Universitatis nomine rescriptum suisse; sanequam dolui, a Cl. Commentarii auctore Thoma

А

Fasano quæstionem excuti, epistolas ambas memorari, neutram tamen afferri; quod, ut ipse ait, utriusque autographum intercidisset, exemplumque ab amicissimo sibi Viro ostensum, gravissimis, nec expiabilibus mendis scateret. Nuper vero quum Nicolaum Froncillum, Præceptorem meum, qui anno MDCCXLVI. Chirurgiæ Theoricæ, & Practicæ cathedram obtinuit, salutandi causa convenissem, & inter alia, de quibus locuti fuimus, de Epistolis hisce mentio inciderit; optimus senex, quippe qui a Galiano Universitati Præsecto una cum Joachimo Poeta, Joanne Baptista Balbo [Lucæ Antonii Portii discipulis ]; Francisco Serao [ Nicolai Cyrilli alumno]; Francisco Portio [ Lucæ Antonii pronepote ]; & Agnello Firellio ex Medicorum ordine Universitatis Professoribus: Aloysio Tortora, ex Chirurgorum classe, in consilium turn vocatus suerat,

earumque conscius esse debebat, protinus omni me follicitudine liberavit, exemplum e pluteo utriusque epistolæ ceteris emendatius proferens, mihique legendum utendumque tradens. Hoc igitur exemplo, plura sum consecutus & mihi, & litterarum amatoribus non supervacua. Nam primo voti compos factus sum, deinde ambas episto las ab oblivione vindicavi; postremo si quando inter Medicos, & Chirurgos, contentio integrascat, quod temperamentum adhiberi oporteat, perspectum erit; quamobrem notulas duas adjiciendas putavi, alteram pag. 24., alteram pag. 28. Ac ne unis Eruditis, fed & Medicorum etiam Ministris, qui latini idiomatis rudes omnino funt, vetus isthæc quæstio nota sit, operam dedi ut italice utraque yerteretur epistola. Hæc tibi dicere habui.

Neapoli ... Nonas Septem. An. MDCCLXXXIX.

2 IL-



### SPECTATISSIMI ET ILLUSTRISSIMI VIRI.

D Vos scribere suadet Artis nostræ afferenda dignitas, ambitiosis, & iniquis diu nimis lacessita Chirurgorum ausis; hortatur & fanctissima lex circa medendi rationem ad hæc usque tempora in toto orbe inviolata, quam temere impugnare ac proscindere non verentur: jubet tandem publica, cui invigilare nostrum est, civium salus. Nec forte Vobis inaudita narramus, cum has nuntiamus lites, quas nefanda peperit Chirurgorum nostratium audacia, eo quidem perdusta hodie, ut facultatis nostra auftoritatem . firmissimo quamvis fundamento nixam . agnoscere renuant ; Medicorum directionem ; jura , ac præscripta contemptui habeant; nec patiantur eos , judices Candidatorum fuorum examinibus præesse, licet id folenni lege in toto Regno sancitum fit ; seque non amplius Artis ministros , ac potius Magistros, & antefighanes gerentes, universam Medicinam, in qua plane hospites sunt. & ignari , exercere præsumant , idque , jure ac me-



### ILLUSTRISSIMI E VENERATISSIMI SIGNORI

La dignità della nostr'arte, oltremodo da gran tempo oltraggiata dagli ambiziofi e iniqui insulti de' Chirurgi, meritando omai di effer rimessa nel grado, e onor suo, c'induce a scriverne a Voi; ci anima ancora la santissima legge del metodo di medicare, finora inviolabilmente offervata in tutto il Mondo, che nondimeno esti ardiscono d'impugnare e sheffeggiare; cel comanda infine la pubblica Sanità de' Cittadini , a cui particolar obbligo ci astringe d'invigilare. Nè vi saranno nuove per avventura le liti, che l'enorme baldanza de' Chirurgi nostrali ne ha suscitate, sino a non riconoscere l'autorità della Facoltà Nostra, benche stabilita su saldissimo fondamento; a dispregiare la direzione, i diritti, e i precetti de' Medici; a ricusar- . gli per giudici nell'esame de' loro Candidati, tuttochè fia ciò con solenne legge prescritto in tutto il Regno; a non più comportarsi da ministri dell' Arte, anzi che ad ergersene in Maestri, e Caporioni, e, come tali, ad esercitare qualunque parte di Medicina."

A 3



merito præstare se superciliose affeverent.

Ad tam stupendam, tamque exitiosam temeritatem refrænandam non defuerunt, dilucide exposita Medicinæ, & Chirurgiæ genuina indoles, amica ac necessaria in profligandis morbis ambarum conspiratio. angustiores ad simultaneum, atque perfectum utriusque exercitium mentis humanæ cancelli, fanctiones tandem , multigenæque leges , debitum medicinæ nostræ, tanquam matri, & præsidiorum omnium fonti ac rectrici primatum tribuentes. His Palmarium adjunximus argumentum ex unanimi gentium omnium consensu deductum, in quod, quasi commentitia re fuffultum, audacter infurgunt Chirurgi; quos, ut firmius refellamus, ad CELEBERRIMAM FACUL-TATEM VESTRAM, ut & ad ceteras Europæ Medicorum Academias recurrere cogimur, que apud vos in usu funt, perdiscere cupientes. Quaproptes vos enixe rogamus, & obtestamur, VIRI ERUDI-TISSIMI, ut quam cito fieri poterit, rescripto fincere

che o non intendono punto, o sol di nome: il che prefumono con sasto e sopracciglio a sutta ragione di poter sare.

A rintuzzare cost portentofa, e perniciofa temerità non mancarono forti ragioni, e tra queste la vera indole e qualità della Medicina, e della Chirurgia chiaramente esposte; la necessaria amichevole cospirazione di entrambe nella cura de mali; gli stretti cancelli della mente umana, che non permettono di poter perfettamente esercitarsi l'una, e l'altra nel tempo stesso da una stessa persona; finalmente le molte leggi e sanzioni, che attribuiscono alla Medicina, come madre, fonte, e rettrice di tutt' i salutari presidj, il primato . A queste ragioni per ultimo e decisivo argomento e sigillo fu aggiunto l'uniforme consenso di tutte le Nazioni, contro'l quale, come meramente supposto, con grande ardimento fi scagliano i Chirurgi; i quali acciocchè noi più vigorosamente possiam ribattere, siam costretti di ricorrere alla Celeberrima Facoltà Vostra ugualmente, che a tutte l'altre Accademie Mediche di-Europa, bramofe di apprendere gli usi e le costumanze cere perhibeatis, an, & quomodo FACULTATIS VESTRÆ austoritati subjaceat Chirurgorum societas; an tentaminibus, pro capessendo Chirurgia magisterio, Medici præsint, & de explorata Gandidatorum doctrina pronuntient; an Medicorum confiliis, monitis, justisque in praxi Medica, morigeros sepræbeant Chirurgi vestrates; hisce parere, legum vi teneantur; an gravi cuidam operationi Chirurgicz, Medicis inconsultis, manum admovere fas sit; an artis suæ partem theoreticam, quod Medica tantum facultatis munus est, penes Chirurgos sit publice edocere; an tandem victus regimen, internaque medicamina præscribere, sicque Medicinam ipsam una cum Chirurgia profiteri ipsis pro lubitu concessum sit. Singulis hisce super articulis respondere dignemini, VIRI ILLUSTRISSIMI . Absit tamen, nos talia percontari, ut inde ansam maligne aucupemur Chirurgos lædendi, inter quos plures maxime peritos agnoscimus, & commendamus. Id eo tantum animo peragimus, ut Chirurgiam statutos intra limites coercere, ejus perennem fic fervostre intorno al punto in questione. Vi preghiamo perciè, e vi scongiuriamo con tutto lo spirito, Eruditissimi Signori, acciocche al più presto, che sia possibile, ci diciate sinceramente nella risposta: 1. se, e in qual modo l'ordine, o'l corpo de' Chirurgi sia sottoposto all'autorità vostra; 2. se ne saggi, che danno i Candidati loro per ottenere il Magisterio, o sia la Laurea di Chirurgo, presiedano i Medici e decidano della scienza, e abilità de' Candidati; 3, se i vostri Chirurgi nella pratica dell' arte si mostrino rifpettofi a' configli, avvertimenti, e precetti vostri ; e se siano per forza di leggi tenuti ad ubbidirvi ; 4. se ad effi sia lecito, senza richiedere il sentimento de' Medici, eseguire alcuna pericolosa operazione Chirurgica; 5. se possano i Chirurgi insegnar pubblicamente la teoria dell'arte lore, ciocchè spetta privativamente alla FACOLTA' MEDICA; per 6, e ultimo : se il regolamento del vitto, i rimedi interni, e, in una parola, la Medicina e la Chirurgia insieme sia loro permesso di professare a loro arbitrio. Compiacetevi. Illustrissimi Signori, di rispondere a tut-4 .

vare utilitatem, nec non ordinis nostri munus, & honorem illibata tueri, quodque magis semper cordi erit, publicæ saluti, ut par est, citius certiusque consulere possimus. Jure mirabitur CLARISSIMA FACULTAS VESTRA, de re adeo dilucida & gravi, in qua de hominum vita, ac fanitate agitur. jurgia in hac civitate moveri, acresve agitari controversias. Proxime instat tempus, quo has dirimere decrevit de humano genere Benemeritus REX NOSTER, opem ferentibus æquissimis, atque perspicacissimis viris, quos in consilium admisit, rerum æstimatoribus. Non dubitamus, quin INCLYTÆ FACULTATIS VESTRÆ testimonium, tum apud vicarios judices, tum apud ipsum Regem maximi ponderis habeatur. Illud itaque e comitate, & humanitate vestra confidenter præstolamur. Nec tali beneficio nos censeatis indignos, qui jamdiu vohis grato animo, omnique obsequii, & reverentiæ



a tutti questi questi. Tolga Iddio però, che noi facciam cotali domande per cercar malignamente pretesto per offendere i Chirurgi, tra quali ne riconofciamo non pochi fommamente periti, e che non lasciamo di commendare. Nostra mente soltanto è di ridurre ne giusti Juoi confini la Chirurgia, affinche serbar possa la sua utilità; e nel tempo stesso di difendere e sostenere l' autorità e'l decoro della carica dell' Ordine nostro; avendo noi massimamente a cuore, di poter così più prontamente, e con maggior sicurezza provvedere alla pubblica Sanità. Si maraviglierà senza dubbio la Clarissima Facoltà Vostra, che sepra di un si chiaro e importante punto, come quello, che risguarda la vita e Sanità degli uomini, nascano in questa Città dissensioni, e quindi aperte rivalità e contese. Pertanto egli è prossimo il tempo, in cui l'amatissimo nostro Re ha risolute di por fine a'nostri piati, col parere di giustisfimi e perspicacissimi suggetti, che ha chiamati al giudizio. Ne dubitiam punto, che la testificazione dell' Inclita Facoltà Vostra sia per essere cost presso de Giudicanti, che presso del Re medesimo, di grandissi-



cultu sumus, zternumque manebimus devincti.

### LUTETIÆ PARISIORUM

Die quarto Decembris 1748.

Saluberrimæ facultatis Medicinæ Parifis Decanus S. B. T. Martinenq.

L'adresse de M. le Doyen de la faculté est a M. Martinenq. Doyen de la Faculté de Medicine de Paris, rue du Pourtour Saint Gervais.



mo peso. Tanto noi con sidanza attendiamo dalla gentilezza e umanità vostra. Nè vogliate stimare indegni di tal benesicio: mentrechè noi da gran tempo con ogni sorte di gratitudine, di ossequio, e di rispetto vi ci siam dichiarati, e nuovamente dichiariamo di esservi perpetuamente tenuti.

Parigi 4. Dicembre 1748.

Della falutarissima Facoltà Medica di Parigi il Decano S. B. T. Martynenq.

L'indirizzo del Sig. Decano della Facoltà fpetta al Sig. Martinenq. Decano della Facoltà di Medicina di Parigi, Contrada del Pourtour S. Gervasio.



Illustrissimis atque Amplissimis Viris
DD. Decano Collegisque Inclyta Facultatis
Medica Parissens

Medicina Professores Regia Universitatis Neapolitana.

S. P.

Uz superioribus diebus Celeberrima Facultatis Ve-Ara nomine reddita nobis funt littera, ea primum non mediocri nos voluptate affecerunt, reputantes nil nobis auspicatius, honorificentiusque accidere potuisse, quam officiosissimis litteris ab iis viris interpellari, quorum dignitas, auctoritasque documentis amplifimis confirmate, jamdudum aures, animosque nostros penitus compleverant. Sed cum earum scribendarum occasionem eam esse deprehendimus', quod apud vos fimultates, altercationesque inter Medicorum, & Chirurgorum cœtus eo acerbitatis processerint, ut Magistratuum, Regisque ipsius Sacratissimi curam providentiamque excitaverint, fuccessit protinus voluptati ægritudo; rationemque facile inivimus, futurum, ut primum populi falus, quam Agl' Ill uftriffimi, e Veneratiffimi Signori Dottori, il Signor Decano, e i Signori Colleghi dell' Inclita Facoltà Medica di Parigi

I Professori di Medicina della Regia Università di Napoli Fan divotiffima riverenza.

A lettera, che giorni fono in nome della Celeberrima Facoltà Vostra ci su recata, alla prima ci apportò non lieue contento, confiderando noi, che più lusinghevole e onorifica avventura non ci potea toccare, che d'effer richiefti del sentimento da que' suggetti. la cui riputazione e autorità fostenuta da gravissimi documenti, già dianzi ripieni e appagati avea non men glè orecchi, che gli animi nostri. Ma poiche conoscemmo esserne stata cagione le simultà e le brighe antiche tra i due degni ordini de' Medici e de' Chirurgi vostri, oggimai efacerbate a segno di aver obbligato i Magistrati, e la stessa sacratissima Persona del Re a sedarle ; si cangiò tosto in lutto il piacere : imperciocche giudicammo, che la falute del Popolo, che, a detta de Savj , effer dee la suprema legge , ne patirebbe moltiffquam summam supremamque legem sapientes edixerunt; deinde & Artis, Artificumque existimatio; & bonum nomen in apertum discrimen adducantur. Nam neque Medicum Chirurgi manu destitutum adversus omnes humanos casus satis paratum populus novit : neque rursus Chirurgum Medici monitis præceptionibusque obluctantem quidquam cum laude . & fructu moliri posse persuasum habet : ex quo fit, ut quum utroque arcessito, aut consulto, alterum alteri repugnantem, alteriusque facta vitio vertentem quis audiverit, facile utriusque confilia pariter suspecta habeat, & parvi pendat. En salutis publica, en Medicina universa jacturam ac labem! Hzc , Viri Amplissimi , quum animo nostro obversantur, profecto non possumus, quin doleamus vicem florentistima Gentis Vestra, qua cum omni atate Medicos Chirurgosque excellentissimos protulit, tum in studiis universis, quibus Reipublicæ felicitas. fortuna decusque in primis continentur, ceteris nationibus palmam facile præripit . Quæ quidem non co commemoravimus, ut refricaremus ægri animi tissimo, e che la dignità dell' Arte, e'l buon concetto degli Artefici dicaderebbe fino al dispregio. E di vero non può il popolo in ogni specie di accidenti ricevere il necessario soccorso dal solo Medico, essendo talora necessaria anche la mano del Chirurgo; e per opposto molte volte in quegli stessi casi, che sembrano efigere foltanto la mano del Chirurgo, è parimente richiesto il consiglio, l'avvertimento, e'l precetto del Medico. Adunque se in tai casi chiamato, o confultato l'uno e l'altro, si trovi contrario il lor parere, e-che, l'uno riprenda e disprezzi quel che asserisce e inculca l'altro; chi si trova a sentir siffatta contraddizione e contesa, di leggieri sa cattivo concetto di entrambi , e si beffa di ciccchè l'uno e l'altro affermano. Ecco trascurata la pubblica sanità, e diffamata tutta la Medicina. Le quali cose avendo noi prefenti nell' animo, non possiamo non sentir con dolore la trifta circoftanza della floridifima Nazion Voftra , la quale ha in ogni tempo prodotti Medici e Chirurgi eccellentissimi, siccome in tutte l'altre Scienze, da cui la pubblica felicità, e fortuna e decoro dependono, has fra

vestri vulnera, sed ut testatam vobis faceremus voluntatem sententiamque nostram, que unice proconcordia atque pace est: quibus scilicet intervenientibus, singulorum cœtuum rationes seliciter promovebuntur; at ex alterutrius victoria nil propius erit, quam ut utrorumque calamitas & vilipendium pedetentim consequantur.

Postquam hae utcumque præsati sumus, sermonem eo reserentes, quo Littera vestra nos provocant, vetera, receptaque instituta nostra paucis exponenda suscipimus, ex quo obsequentem quidem existimationisque erga inclytam Facultatem Vestram plenum animum, omni tamen partium studio vacuum Vosagnituros esse considimus.

Et primum prætermittere non debemus, nostrates Chirurgos fere omnes ita Medicæ institutioni operam dare, ut nullam sive abstrusionis cultionisque Medi-

fra tutte le Nazioni meritato il primo vanto. Questo tali cose non abbiam noi rammemorate per rinnovar les ferite dell'afflitto animo vostro, ma si bene per palesarvi senza velo e mistero la sincera volontà e opinion nostra, che assolutamente sta per la concerdia e pace; per lo cui mezzo le ragioni dell'una, e dell'altra parte faran meglio intefe, e racconciate; laddove proseguendo l'asprezza e la rabbia della contesa, la vittoria dell'una , o dell'altra parte portera feco col tempo la rovina e'l totale avvilimento di tutte e due. Premesso questo qualunque proemio, ci facciam d'appresso a quello, a cui nella vostra lettera ci chiamate, e brevemente sponendovi gli antichi, e approvati nofiri flatuti, ravviserete così la riverenza e la piena nostra stima verso dell' Inclita Facoltà Vostra, come altrest di non efferci noi dipartiti punto da quella schiettezza e neutralità, che tanto è desiderata, e Sopratutto da Voi.

Primieramente convien sapere, che quasi tutti i nostri.

Chirurgi talmente apprendono gl' Istituti dell'Arte Medica, che non tralasciano ogni altra parte più difficile



dicinæ, sive Philosophiæ, aut aliarum cognatarum disciplinarum partem insalutatam relinquant. Eo curriculo consecto, gradum Medicinæ Doctoris petunt, & assequentur, quo scilicet nomine, & gradum unlla parte deteriores, aut ignobiliores habentur quolibet ex egregiis consultissimisque Medicinæ Professorius. Quum vero optione quadam Chirurgico tantum ministerio se totos mancipant, tunc, nulla habita atatis, præstantiæ, celebritatisve ratione, in Medicis consessibus, & colloquiis, sive de casu Chirurgico, sive de alio quovis consultatio instituatur, digniorem locum Medicis ultro concedunt.

Sequitur alter Chirurgorum ordo: atque hi sunt, qui Chirurgia, non vero Medicina Doctores creantur & appellantur. Horum minimus numerus est, & paullo deterior conditio. Verumtamen & horum Privilegii, ( ut nos appellare solemus ) sive licentiatura formula ita concepta est, ut nihil iis desit, quominus artem suam & profiteri, & docere, & usquequaque arbitratu sententiaque sua in ea se exercere valcant. Nulla igitur lex, nulla sanctio apud



di Medicina e di Filosofa, e qualunque altra Scienza, che abbia minima relazione colla Chirurgia. Compiuto sissifatto corso di studi, domandan essi e ottengono il grado di Dottori in Medicina: con questo grado e titolo non son essi punto ne poco inferiori, o men nobili di qualsisia altro più esimio e più culto tra Professori di Medicina. Ma se per propria elezione risolvano di esercitare soltanto la Chirurgia; in tal caso, senza riguardo alcuno di età, di merito, o di sama, ne consesse abboccamenti Medici tanto di caso puro Chirurgico, quanto di ogni altro, ultroneamente danno essi il più degno luogo a Medici.

Avvi un altra classe di Chirurgi, cioè quelli, che son creati, e chiamati Dottori di Chirurgia, e non di Medicina: di costoro piccolissimo è il numero, e là condizione alquanto men riguardevole. Nondimeno la sormola del lor privilegio (come volgarmente sogliam chiamarlo) o licenziatura, è conceputa talmente, che niente loro manca per potere a lor piacere e arbitrio prosessa, insegnare ed esercitare ovunque liberamente l'arte loro. Non v'ha preeso di noi legge, B 3 o san-

nos prostat, quæ Chirurgorum ordinem Medicis subjiciat; vel eorum opera & ministerium Medicorum censuræ obnoxia faciat. Itaque meri Medicorum ministri ii tantum habentur, qui nullis litteris exculti, sola observatione, atque usu, sanguinis detrahendi artem callent; qui iidem vesicantia admovere; clysteres injicere; aliaque, si qua sunt hujusmodi minus operosa, obire consueverunt.

His in antecessum notatis, æquum est deinceps respondere singulis quæstionibus in Epistola Vestra propositis. Et primæ, quæ in hæc verba concepta est:

An, & quomodo Facultatis Medicæ austoritati subjaceat Chirurgorum Societas? jam supra a nobis sastum est statis: nulla enim a legibus Medicorum austoritas est; nullum jus in Chirurgorum ordinem. Secundæ: An tentaminibus pro capessendo Chirurgiæ Magisterio Medici præsint; & de explorata Candidatorum dostrina pronuntient? respondemus affirmantes, & Medicos hujusmodi tentaminibus præesse; & eosdem de Candidatorum dostrina pronuntiare: quod quidem inde sit, quoniam Collegium, cui jus tributum

o sanzione alcuna, che sottoponga l'ordine de Chirurgi alla censura de Medici. Onde meri Ministri de Medici son coloro soltanto, che non san di lettere, e che colla semplice osservazione, e coll'uso apprendono a tirar sangue, a medicare esternamente, ad applicare i vescicatori, a fare i cristieri, e altre tali simili cose men dissicili, e non pericolose.

Avendo stabilite queste cose, conviene ora rispondere a' questi proposti nella vostra lettera, e cominciando dal primo, espresso in questi termini: se, e in qual modo l'ordine de' Chirurgi sia sottoposto all'autorità della Facoltà Medica: rispondiamo, di aver già risposto, cioè negativamente: imperciocche, siccome su detto, non vi è legge, che dia a' Medici autorità, e dritto alcuno sopra i Chirurgi.

Al-fecondo: se ne saggi per ottenere il magisterio di Chirurgia presiedano i Medici, e decidano dell'abilità e dottrina de Candidati: rispondiamo affermativamente sì per l'una, come per l'altra parte della domanda: imperocchè il Collegio, che gode del dritto di conserire il grado di Dottore (sia di Medicina,

tum est promovendi juvenes ad Dostoris gradum, ex solis Medicis, sive Medicinz Dostoribus constitutum est. (1)

Quod ad tertiam: An Medicorum confiliis, monitis, juffque in Praxi Medica morigeros se prabeant Chinurgi; hisque parere legum vi teneantur? jam dictum est, nihil legibus sancitum esse, quod ad rem nostram pertineat. Atqui ex laudabili modestix, observantiaque prascripto, ubi casus occurrit, in quo Medici, Chirurgique confilium atque opera junctim exquiratur; tune prolatis seorsum sententiis, alter alteri tantum tribuet, quantum rei natura, atque uniuscujusque auctoritas, exercitatio, peritia postulare videbuntur. Quod si conciliari consilia mentesque disceptantium nequeant; is de cujus salute agitur, post-

<sup>(1)</sup> Licet Chirurgo Medicinam & Chirurgiam edocto literique exculto, Medicina Doctoris lauream petere & obtinere; ac fi cetera obfequantur (nimirum fi in Urbe Neapoli, agrove & Diocecfi natus fit, queis tantum veteri privilegio id concessum) in Collegium, si velit, cooptari, & inter Collegii Doctores recenseri, & in Candidatis promo; vendis suffragium serre.

fra di Chirurgia ) è composto di soli Medici, o sita di soli Dottori di Medicina. (1)

Il terzo: se i Chirurgi mostrino dependenza da' Medici, cioé dire: se ascoltino con certo rispetto i consigli, gli avvertimenti, e i precetti de' Medici; e se in forza di leggi debbano obbedirgli. A questo su ampiamente risposto sopra. E' da soggiugnere però, tal essere il buon costume, e lo scambievol rispetto, che tra loro praticano i Medici e Chirurgi nostrali, che ne'casi, in cui è necessario il consiglio del Medico u-gualmente che del Chirurgo, ciassemo separatamente dice il suo sentimento, e quello è approvato, che alla ragione più si conso, o, in disetto di essa, all'autorità, o dottrina, o esperienza maggiore di colui, che l'ha prosserito. Qualora poi non si accordassero i pareri, e ciassem difendesse il suo; e condennasse l'altrui; mes-

<sup>(1)</sup> Può il Chirurgo inflituito nella Medicina e Chirurgia, qualor fia culto ed erudito, prender la laurea di Dottor di Medicina, e può, concorrendo l'altre circoftanze (cioè di esfer nato nella Città di Napolio nel fuo contado, per privilegio a ntico conceduto alla Metropoli e (uo contado) domandare l'ammiffione al Collegio, e divenir Collegiale, e federe tra glialtri, e nella promozione de Candidati dare il fuo voto,

posthabita alterutrius auctoritate, cui visum fuerit; sententiæ adhærebit, in eaque conquiescet.

Quarto quarebatis: An gravi cuidam operationi Chirurgica, Medicis inconfultis, manum admovere fas fit? Qua in re morem atque institutum spestare oportet cum privatorum hominum, tum publicorum Nosocomiorum. Et quidem non solent privati; non folent Nosocomiorum Curatores . Medicis inconsultis, gravem aliquem Chirurgiæ casum unis Chirurgis committere. Quin ne Chirurgi quidem ipsi, si sapiant, quidquam gravius aggrediuntur, nisi concore dem Medicorum sententiam adstipulantem habeant. At fi æger, five is, cujus interfit, cuique ægri falus concredita fit, animum induxerit, ut folius Chirurgi confilium, atque operam poscat in casu Chirurgico quantumvis gravi, nullus amplius difceptationi locus erit , poteritque unusquisque jure fuo uti.

Quinto: An artis sua partem theoreticam penes Chirurgos sit publice edocere? Solent Medici theoreticam chimessa da banda l'autorità, e la fama de discordanti Dottori, colui della cui falute si tratta, si appiglia a quello, che giudica il migliore, e quello eseguisce.

Al quarto: se sia lecito di fare alcuna grave operazione Chirurgica, fenza consultarne prima i Medici : rispondiamo che osservando il general costume si de privati cittadini , come de' pubblici Ospedali , non par lecito: imperocchè tanto le persone private, quanto ? Rettori e Governadori degli Ospedali in sissatto caso non fidano nel solo parere de' Chirurgi, ma richiedono parimente quello de' Medici; anzi i più saggi Chirurgi non mai si lasciano a imprendere veruna grande e pericolosa operazione, se precedentemente non l'approvino e configlino i Medici. Che se l'infermo, o colui, a chi prema, o a chi siesi affidata la salute dell'infermo, in caso meramente Chirurgico, ancorche gravissimo, risolva di valersi del configlio e dell' ope-. ra del folo Chirurgo; non v' ha chi gli fi opponga, potendo ciascuno far valere il suo dritto.

Al quinto: fe presso di noi spetti a' Chirurgi l'inseguar pubblicamente la teorica della Chirurgia, risponchirurgize partem publice privatimque apud nos explanare. At non interdictus est Cathedrae usus vel ipsis meris Chirurgis; quod ex privilegii formula supra commemorata aperte liquet. (2)

Sexto tandem: Interna medicamenta, & vidus regimen in casibus mere Chirurgicis solent aliquando Chirurgi pro ingenii sui modulo prasscribere: sapius vero Medicos in confilium advocare. At, prater casus Chirurgicos, ab omnibus hisce bene morati Chirurgi prossus abstinent, atque intra fines suos se continere sudden.

Quæ quum ita fint, perspectum vobis esse arbitramur, Viri sapientissimi, nihil sere in rem propositumque

ve-

(2) Non interdictum Chirurgo theoreticam Chirurgiz partem publice docere; fatis, ut vetera omittantur exempla, probat Cl. Nicolaus Froncillus; qui licet Chirurgiam profiteretur; nihilominus cunctis pene fuffragiis Chirurgiz tam theoretice, quam practice Cathedram in Regio Neapolitano Lyceo obtinuit, quamque annos amplius XLIV. magna cum fai laude y parique adoleficentium utilitate fustinet. fpondiamo, che presso di noi sogliano i Medici spiegare e in pubblico e in privato le teorie Chirurgiche. Ma non perciò è vietato i di montare in Cattedra d' sempliai Chirurgi; il che si rileva della stessa formola del privilegio mentovata di sopra. (2).

Al sesto e ultimo: se sia permesso, a' Chirurgi di presserivere il vitto e i rimedi interni ne' casi assolutamente Chiurgici: rispondiamo che alcuna volta i Chirurgi ne' suddetti casi regolano il vitto e prescrivono i rimedi interni, secondochè lor suggerisce il loro talento e sapere: ma più soventemente, intorno a questi due punti si consigliano co' Medici. Eccettuati però i casi chirurgici, i giudiziosi e morigerati Chirurgi non s'ingeriscono a prescrivere il vitto, e meno i rimedi interni, contenendosi anzi a bello studio entro a' propri consini.

Or essendo questo, se salto studio entro a' propri consini.
Or essendo questo, se salto studio entro a' propri consini.

(2) In conferma di ciò, lasciando gli esempli dell'antichiatà, il vivo, e luminoso del Sig. Niccolò Froncillo, è bastante; il quale sebben professase la Chirurgia, nondimeno su quasi a pieni voti creato professor di teoria e pratica Chirurgica nella Regia Università, e che da XLIV. anni con gran sua gloria, e pari utilità della Gioventù studiosa, tuttora solicare,

vestrum, aut saltem non multum, ex nostratium institutorum cognitione deduci posse: nihil enim hic legibus scriptis traditum, aut præstitutum est: sed omnia passim inter Medicos, Chirurgosque modestia, observantiaque mutua, que viros graves, artem difficillimam , graviffimamque profitentes, mamime decet, transiguntur. Quam vellemus, ut noftro, obscurorum licet hominum exemplo & zmulatione perciti, mutua & Medici Chirurgique vestrates observantia comitateque f que vel pracipua Gallorum, peculiarifque laus celebratur ac suspicicitur ) posthac certare, officiisque se vicissim devincire in animum inducerent! Hoc ex prudentia veftra, hoc faltem Regio Edicto fanctioneque interveniente, propediem expectare licet. At quidquid futurum fit . speramus mihilominus observantiam . obsequiumque nostrum Vobis probarum iri; quibus faustissima omnia, honorificaque ex animo adprecamur.

Neapoli XIV. Kal. Maji MDCCIL.

poco da' nostrali statuti raccorsi, che favorisca la causa vostra: imperocchè nella nostra Città non v'ha niente diffinito, o limitato dalle leggi scritte intorno alla predetta questione. Tra nostri Medici e Chirurgi tutto procede con lodevole circospezione e riserba: ficcome per altro in un'arte sommamente difficile e pericolosa conviene a chi con saviezza e onestà la professi. Il perchè sarebbe di estrema consolazione per noi, se i Medici e Chirurgi Vostri, ad esemplo ed emulazione de nostri, benchè al confronto di picciol contrappeso, cercassero colla piacevolezza, e cortesia, e decenza delle maniere ( nelle quali , per comune confessione la nazion Franzese ha meritata la palma } di obbligarsi e rappaciarsi scambievolmente, e da ora innanzi ufiziofamente procedesfero in tutto. Il che di breve e dalla vostra saviezza e massimamente dalla pubblicazione del Regio Editto e sanzione possiamo attendere. Ma che che fia per avvenirne, speriamo certamente che sarete per appagarvi almeno della stima, e dell'offequio nostro in verso di Voi, a cui di tutto cuore auguriamo in ogni cosa lieto e lodevol fine.

Napoli 16. Aprile 1749.

in any figure in

in the contract of the contrac and the second second and the second of the second o was the first war the first water

 เกาะ แบ้นายนะมูน ปู่แกรกๆ เกาะน้ำประจากระทั่งเดิ see that the first him to the of the 



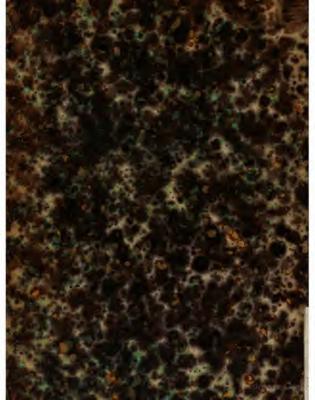